## **Avant-propos**

L'Association d'Études d'Archéologie Funéraire ayant son siège à Tulcea a été fondée en 1995. Les savants de quelques pays européens (Bulgarie, Grèce, Macedoine, Serbie, Roumanie, Ucraine) qui se sont réunis à Tulcea au II<sup>e</sup> Colloque d'Archéologie Funéraire ont mis en oeuvre le projet de cette association. Jusqu'à présent elle a rassemblé plus de cinquante membres et permis l'élargissement notable vers tous les pays. Le but du groupe fondateur était d'accueillir les autres membres et de susciter la création des filiales dans les pays qui n'en comptaient point. Ce programme devait s'améliorer et il continue aujourd'hui à se réaliser avec de meilleures chances grâce aux efforts de ses membres.

Dès 1996, l'Association fait partie de l'Union Internationale des Sciences Préhistorique et Protohistoriques, étant assimilée à la Comission n° XXX: Etude des rites funéraires dans les cultures pre- et protohistoriques de l'Europe du Sud-Est. Elle y est représentée par le président de l'Association, dr. Gavrilã Simion, aux réunions du Comité Exécutif.

Le III<sup>e</sup> Colloque International d'Arhéologie Funéraire va s'ouvrir à l'appel de l'Association et avec l'aide substantielle de l'Insitut de Recherches Éco-Muséologiques de Tulcea. Ma vive gratitude va à tous ceux qui nous ont aidés moralement et matériallement. Il est opportun que je rende ici hommage à Gavrilă Simion, pour son dévouement actif en tant que président de l'Association et aussi directeur de l'Insitut de Recherches Éco-Muséologiques de Tulcea.

Les fouilles récentes des nécropoles apportent des éléments nouveaux sur l'étude des influences culturelles et présentent de nombreuses affinités, qui convergent souvent vers l'éclaircissement des particularités régionales dans l'ensemble europeen. Ce que nous nous proposons c'est de réfléchir ensemble sur les phénomènes qui ont déjà étudiés dans diverses regions de l'Europe. Le terme chronologique implique une succession d'évènements, dans un horizon historique bien connu qui est celui de la fin de l'Age du Bronze jusqu'à la fin de la première partie de l'Age du Fer. Cette étape appartient donc à un ensemble de changements et de déplacements qui affectent simultanément de larges aires de l'Europe et déterminent la réorganisation complète de l'espace.

Les travaux de ce colloque s'inscrivent dans une troisième phase des projets de l'AEAF. Nous espérons qu'ils apporteront des contributions importantes à la minutieuse redécouverte du passé qui est le propre de l'archéologie funéraire

Je salue la présence de tous mes collègues.

Vasilica Lungu

Secrétaire de l'Association d'Etudes d'Archéologie Funéraire et du Comité d'organisation du III<sup>e</sup> Colloque International d'Arhéologie Funéraire